# L'ALCHIMISTA

# POGLIO SETTIMANALE DI SCIENZE, LETTERE, ARTI, INDUSTRIA. COMMERCIO

L' ALCHMISTA si pubblica tutte le domeniche. Costa austr. lire 3 at trimestre. — Faori di Udine sino ni confini Flectere si nequeo Superos, Ackerontu movebo.

Le associazioni si riceyono in Udine presso la ditta Vendrama in Mercatovecchia.

Lettere e grappi seramo diretti alla Reduzione dell'Alchimista. Pei gempi, dichivrati como prezzo d'associaz., non pagasi affrancatura.

auste. lire 3. 50.

Un numero separato costa 50 centesimi.

MONSIGNORE ILLUSTRISSIMO E REVERENDISSIMO ZACCARIA BRICITO ARCIVESCOVO DI UDINE

Jacopo dott. Facen, noto in patria e fuori per scritti di medicina e d'agronomia e per l'animo generoso e per l'operosità infaticabile, mi spediva alcuni mesi fa un opuscoletto perchè fosse pubblicato in questo foglio settimanale. Ma ciò non consentendo la ristrettezza del foglio e l'argomento d'indole didattica e che domanda una continuata lettura, pensai fino d'allora di farne un' edizione a parte offerendone il frutto a qualche Istituto di pubblica beneficenza. L'opuscoletto fu impresso, ed io lo raccomando al Vostro nome, o Monsignore, sicuro che tutti vorranno cooperare volentieri a questa pia opera, sapendo che la sarà una prova novella di affetto reverente per Voi, angiolo della carità, padre dei poverelli.

Accogliete, Monsignore, con quella benevolenza ch'è propria dell'animo Vostro, la tenue offerta e destinatela a soccorso di quell' Istituto che più n'abbisogna ed è più caro al Vostro enore.

Udine 25 Agosto 1850.

C. GIUSSANI.

ALCUNI PENSIERI SULL' EDUCAZIONE DELLA DONNA

(Continuazione al N. 17)

Se la costituziono sociale fa si che le donne siano destinate generalmente ad altri uffici in paragene a quelli dello studio, noi crediamo però che anche questo sia un mezzo di sviluppare le loro facoltà dell'intelletto e del cuore, onde condurle a viemmeglio disimpegnaro i sacri doveri di figlie, di madri, di spose, e di econome avvedate e prudenti, e di educatrici alla lor volta della propria prote. Soltanto colui che non sa vedere nella donna meglio che uno dei tanti correttivi alle miserio della vita le rifiuterà quella scintilla di genio, e di grandezza d'animo che uno stolto orgoglio vorrebbe esclusivo retaggio dell' nomo f Se le Sincl, le Agnesi, le Bassi, le Michieli, le Cheron, le Sand e tantissime altre che di scionza, di valor letterario ed artistico disputarono la palma al sesso più forte, resteranno piuttosto come de-

coro e specchio del genere, tuttavolta provarono a chiare note, come un'accurata educazione diligente, e finita potrà più agevolmente rilevare le attitudini e le prerogative della donna. Perciò alla istituzione economica, si lavori manuali, ed agli studi delle arti belle, sogliono concomittarsi quelli della letteratura. Il difetto ed i vizi dell'insegnamento muliebre si yeggono spiccare viemaggiormente in questa parte per essoro appunto presso di noi di soverchio negletta. Giorgio Byron, nbbenché syisceratamente innamorato delle nostralibellezze, trovavasi costretto a ripetere, che le donne della sua patria superavano di gran lunga le nostre in fatto di coltura, mentre una inglese, oi diceva, vale in ciò quanto dieci italiane.

La base pertanto non solo delle lettere o delle scienzo, ma di ogni umana civiltà si è la lingua nazionale. Con quanta negligenza venga iusegnata presso questi istituti la nostra favella lo possiamo scorgere da ció, che al patrio idioma viene preferito lo studio delle lingue straniere. Si affaticano le giovinette a cinguettare alcune voci francesi, inglesi e perfino tedesche, senza che sappiano pria balbettare almeno la pura lingua gramaticale italiana. Questa è una degradazione del sentimento di nazionalità, è posporre una propria esistenza alla vergognosa imitazione dei forestiori. Dissi ultrovolte esser la lingua il termometro dell'indole e delle qualità di un popolo, cui fa d'aopo perfezionare coll'educazione di ambo i sessì. Ella è cosa quindi di grave momento che le zitelle vengano esercitate a parlare fra di loro con eleganza e purezza, e che un tal costume sia preceduto dall'esempio delle educatrici. Le donne sarebbero le prime a guadagnarvi, poiché avendo quasi tutto molto meno esercizio nel leggere, o nello scrivere degli nomini, debbono necessariamente mostrarsi assai più ritrose e meno franche di noi quanto trattasi di asare una lingua alquanto corretta. Il loro stilo epistolaro riuscirebbe più ameno ed affatto scevro di quegli errori, e di quella gonfiezza che tanto disdice alla sua naturale composizione. Tornerebbe utile del pari, che le allieve s'intrattenessero in ore prefisse a mo' di conversazione, in cui potrebbesi insinuare quel decoroso contegno e quella disinvoltura richiosta per ben figurare presso le colte e gentili adunanze, mentre le donzelle appena escite dai loro collogi si addimostrano assai gosso e per lo studiato atteggiamento, e per le ammanierate espressioni. Se le donne accustumassero almeno nelle loro veglie un parlare corretto, gioverebbero grandemente a divulgare l'uso del puro idioma, imperoccho gli nomini ed in ispecie i giovani alline di piacer loro si studierebbero in ogni guisa onde primeggiare per l'eleganza del linguaggio. Di amabilità e di grazia non mancano cortamente le signore di questi Stati, anzi vanno nominate ance presso gli stranieri, ma esse progrodirebbero d'avvantaggio se si rendessero dimestica la pura favella italiana.

Oltracció affine di erricchire l'intelletto delle

giovinetto con quelle cognizioni senza le quali riuscirebbo vana ogni coltura, od almeno assai infondata, dovranno applicarsi allo studio della geografia. E di fatti como fia possibile la vera intelligenza di alcuna opera sia pure scientifica, letteroria, religiosa o profuna senza aver almeno una elementare contezza della terra, del cielo, degii nomini e delle cose? Eppure abbenché venga riconosciuta l'utilità di questo studio, tuttavolta sembra che sia vietato porfino alle più cospicue dame, le quali amano meglio nelle conversazioni trattenersi sui loro vestiti ed addobbamenti, far sentire il suono del casato o delle ricchezze, piuttostochè cimentarsi al racconto di costumi, di vinggi, di belle arti, a cui se talvolta digrediscono, fanno tantosto palese una superficiale coltura, od una insipida estentazione.

In fine la storia chiamata a tutta ragione maestra di vita dev'essore il prediletto trattenimento della gioventà, la quale s'occups pinttosto di lettere più frivole, ed assai meno vantaggiose. Dapprincipio si dovrebbe por in mane alle fanciulle l'istoria sacra del vecchio e del nuovo codico narrata con un stile facilo o placevolo al brevo intellette di quella prima età, Indi dalle storie dei popoli più colehri e più antichi, si proceda alle recenti ed alle patrie le quali ultime dovrebbero essor a pieno conosciute da ogni buon cittadino, e per nobilitare lo spirito coll'esempio delle virtà. e delle glorie de' nostri maggiori, ma più ancora per apprendere dalla fatale esperienza il germe di quel mule, che, quasi innestato nelle generazioni, pullula spesse fiate in mezzo a noi a perpetuare le lunghe sventure di questa infelice contrada. Si rammenti però di dar preferenza a quegli autori che meglio si addicono alla capacità muliebre, e che alla saviezza delle dottrine sanno accoppiare l'amenità della esposizione. Per ultimo sempre proporzionata ad ogni singola attitudino dovrà frapporsi l'applicazione a qualche scritto di belle lettere, o di scienze severe, ed eziandio ad alcun trattato di pedagogia per la futura educazione della prole. Per tal fine properrei alle nevelle spose le dotte pagino del nostro Tommaseo,

Oni torna pure in acconcio una breve riflessiono; se si debba o meno permettere, colle dovute restrizioni, alle giovani ineltrate nella loro educazione la lettura dei romanzi?

Molti nomini indotti o ruggiadosi, o intolleranti, che al somplice suono di questa voca si accigliano ferocemente, risponderanno ad una tale proposta con quel medesimo anatema con cui maledicono continuamente a questi libri, chiamandoli scutine d'immoralità e di irreligione. Noi pure conveniamo che una gran parte di questi volumi, in ispecie di oltremonte, dettati senza mente e sonza cuore bandiscono abbaglianti sofismi, affotti fuor di natura, massime pervorse, e scagliane non di rado su' di noi l'amuro disprezzo e le più ingiuste menzague. Tuttavolta è d'uopo riflettere che questa sorta di letteratura trovasi ormai divulgata presso tutti i popoli più inciviliti: che

dappertutto uomini celebri avvantaggiarono con questo mezzo la storia, la politica, la economia, e lo spirito nazionalo: o quindi disconoscero il pregio delle loro immeriali faticho, vocrebbe lo stesso che denigraro alla gloria dei nostri Manzoni, Grossi, d'Azeglio e Guerrazzi, o di tutti coloro, cho si procacciarono un culto caropeo. Tanta inoltre è la copia di queste opere, e si forte il loro grido, per cui malagevolmente si potrebbero softrarro all'avido desiderio delle donne; le quali scorrendo quello pagine senza esser all' nopo prevenute da alcuna istituzione, o rimerrobbero fatalmente soggiogate da subitance impressioni, o getterebbero invano lunghe ore senza ritrarne alcun profitto. Il maggior numero appunto delle moderne lettrici, ed anco dei leggitori, si dilettano solumente del semplice racconto senza ponderare le gravi lezioni, che si ascondono sotto il velo leggiero della favola; ond' è che tu ascolterai spesse fiate molti di cotestoro elevaro a cielo Eugenio Sue e la Giorgio Sand, applaudire con fanatismo ai sentimenti ed allo ragioni di que' apostoli del socialismo, mentro poco dopo senza aver neppure compresa un'idea deridono o biasimano le dottrine di quel partito. Sarà adunque cosa assai più dicovole sulla fine della educazione colleggiale iniziare unco le giovani in questa parte della lettoratura. Si dovrebbe quindi proporre modelli prescolti per stile e dottrina, addimostraro il vero moltiplico scopo, ed i vantaggi che ne possono ridondare alla società, ed accennare infine ai delirii delle scuole diverse, ed ai falsi principi prol'essati dai singoli autori. In questa guisa anche un tal genere di lettura, la quale non potrebbesi certamento evitare, riuscirobbo di rado pregiudicevele, e spesse finte vantaggiosa; mentre lasciata in balia di fervido immaginazioni o di leggori intelletti diverrebbe maisempre od inutile o fatale. (continua) P. dott. Baso

### LA MIGLIARE

Marie Marie

a Fagagna, a Buja, a Tomba ecc.

FINE DELL'ULTIMO ARTICOLO

Lettera al dott. Bernardino Fontanini

. . . Tu dunque, egregio amico, bonchè accerchiato e di giorno e di notto da tanti sofforenti che imploravano con acuto desio la tua medica sapienza, deprecando la imminento morte, la quale quasi sompro fugge d'innanzi a te, come percossa da sovrumano terrore, volesti dal primo all' estremo leggere con lieta e benevola attenzione tutti i miei poveri articoli stampati nell'Alchimista, quelli non eccepiti ch'io scrissi sulla Migliare? Oh! grazie meravigliose, posciaccho tanto mi ricompensa dalle censure livide, virulenti, e orribilmente sciocche di alcuni evirati che mi tirano giù la pelle di soppiatto confabulando con altri ancora più pazzi di loro; ma non osano, ma non sanno (e questo è il bello) parlar moco, ne raccorre il guanto di sfida ch'io or shatto sul loro esoso, ipocritale, urangotanico visaggio. E tra questo graveolente gonia ravviso anche qualche Volterelle Buffaliniano, il quale con quattro nonnulla di Chimica ch'egli si sa, pur blattera cho tanto basta a spiegare i hon altri arcani dell'esistenze organate, e'il nifo torce perch'io ho detto nel mio religioso entusiasmo: Credo quod redemptor meus vivit et in novissima die de terra surrecturus sum . . . - E tutti questi pochi (che pochi seno, a dir vero) seno inetti come alle grandi virtà così a grandi delitti; sono razza passobilmente onesta, passabilmente viziosetta, passabilmente saputella, e vivono la vita senza infamia e senza lode; Fama di loro il mondo esser non lassa; Misericordia e giustizia gli sdegna; Non ragioniam di lor, ma guarda e passo...

E rifevelliamo della Migliare; a compiere il quale argomento devi sapero che in l'agagna 121 egrotarono di Migliare; 23 furono i morti, 15 de' quali certamente o rifiutarono, o loro non fu porto alcun rimedio. Due in inclpiente convalescenza si perigliarono a forti correnti d'aria, e a pioggia che dirottamente si riversava, e ricaduti, in brev'ora morivano. Uno trapasso sollocato da un gomitolo di vermini, cui l'infelice non basto a rocere, e quest'ultimo era pur dianzi quasi guarito.

Il metodo di cura, ipostenizzanto (controstimolanto) ed eminentemente energico, addatto però alla gravezza del male, e alla quantità delle forze individuali.

Tra i farmaci primeggiavano il Tartaro emetico, il crotontilli, il nitro, la digitale ed in special modo il solfato di Chinina, quando sotto forma pillolaro, e quando disciolto nell'acido solforico. Ta sai a quali dosi li spinge, in codesti morbi la scuola italiana e con quali mirabili effetti.

Quando fidaronsi al medico, e a qualunque prescrizione si sommisero senza eccezione, non ne moriva assolutamente veruno.

Va benone! Gratulor tibi, gaudeo miki perchè con tali opere stupende sempre più la senola del controstimolo va shugiardando que' mediconzoli micidialmente prudenti i quali non sogliono uccidere, ma sogliono lasciar movire quegli ammalati che malamente posero in cotestoro la loro heotica fiducia; mediconzoli, i quali, per soprassello, sono senza draman di carità cristiana, e non idolatrano che l'oro, e

talitata, anzi il più delle volte, declinano l'umana, ma non la divina giustizia (e di questi
scellerati ve ne sono per tutto il mondo) e tuttavolta sono così impudenti da maladire al sacro capo di Giacomini, di Tommasini e di
altre immacolate ed eterne celebrità d'Italia, e
vanno mendicando a frusto a frusto la loro oducazione medica da que' Francesi, che, in fatto
di medicina, dall'Italia tutto appararono e se
no fecero belli come la cornacchia della favola,
ed all'Italia nulla insegnarono traune spropositi,
se ne eccepisci pochissimi, come il grande Saverio
Bichat, Lientand ecc. —

E questi Cappelloni imprecano alle venesezioni nella Migliare, mentreccho la Iancetta, aoprata spessissimo, ministra benefica, a non dubitarno, fu; e non accenno quivi soltanto alle cure di Fagagna, di Buja ecc., ma a quello pure cho i Giacominiani impresero a Padova, a Venezia, a Chiozza ecc. ecc.

Che se quegli impenitenti per cretinismo hanno ferreo l'udito alla logica inesorabile della scuola italiana, crederan ossi almanco all'eloquenza dei fatti, ai sillogismi delle cifre? Oh! mai no; ciechi siele e sarete per sempre et in peccato vestro moriemini, e Dio richiederà da voi animam pro anima. Se vi fallisce la scienza e la carità del vero medico, ed il coraggio del pericolo o del martirio, recedete alla fin fine e rintanatevi a gavazzare nelle vestre mal carpite ricchezze, ch'io per ferme non ve le invidio, lieto della min intemerata povertà o della inconcussa fidanza in Lui che disse: Beati quelli che soffrono onte per amore della giustizia, perchè eglino otterranno consolazione. Benti quelli che patiscono la fame, perchò saranno satollati dallo inoffabili ed immorcoscibili delizie del cielo!

Ed ora redivengo a te, o Bernardino, manifestandoti la mia lieta sorpresa e fecenda di alti pensamenti, pel modo con cui fu suscitata dall'asfissia una donna di Fagagna. Giaceva colci, quasi muto cadavere, sul letto del suo dolore circuita dai figli piangenti, ce al Medico altro non si chiedeva che di estendere la fede di morte. Eppure al suo acutissimo occhio parve che da quegli occhi muti di splondore e di movenze, emanasse, benchè peritosissimo, qualche raggio di vita, e la sua mano sostò sulla mortuaria pagina, e quindi ratto appose l'orecchio indagatore al costato di quella immemore, o l'estremo e fievolissime ondulazioni del suo cuore lo fênno trasulire di gioja e di speranza . . . . e, in brove dire, ha rattonuta entro la cerchia di quella agghiadata spoglia l'anima fuggente, ed ora quella donna avventurosa e mangia e beve e dorme e veste panni. Ma di questo argomento un'altra volta parlerò e precipuamento a quo' pochi cho banno e letto e capito i mici estreni confini della vita, brevissimi comi stampati a Padova nel 1847.

E molto si feco per la scienza e per la funa collo strappare alla morte inevitabile il dottor Leonardo De Cecco, uomo di colto e severo ingegno, ed abilissimo medico, il quale era distretto da una si profanda e sì acuta infiammazione di cuore, che di cinque in cinque pulsazioni arteriose una n'era scancollata, e la sincope, l'asfissia, la morte erano il per ghermirlo. E pur lo si saivò, ed ei ben lo meritava, e per le sue rare doti d'intelletto, e perchè preferso la scienza de' giovani alla pedante ignoranza di qualche parruccone. Addio a te e a quelli che ti simigliano nella scienza, nella fede, e nello amore del prossimo.

L. Pico

Io amo le piante, amo le loro ombre cortesi, amo l'olezzo dei loro fiori, la soavità delle loro frutta, la verzura delle loro foglie ed i zeffiri che loro aleggiano intorno. Amo le piante che mestamente adorezzano gli ostelli della morte e quelle che abbellano i giardini agli opulenti, e quelle cho rallegrano gli orti e le capanne dei poverelli. Amo la piante cho inselvano lo alpestri giogaje, o di cui fa sì rio governo l'avaro o stolto egoismo, ed amo più che tutto le piante, che adornano le strade ed al cui rezzo procede sicuro dalla caldura il povero viatore pedestre. E quando nell'ora in cui il sole più ferve, veggo il faticato cultore dei campi sedersi all'umbra di un'arbore amica cercando ristoro alle svigorite suo posse, benedico al cielo che gli è stato liberale di tanto, e, come il Renzo dei Promessi Sposi, vo selamando: la .c' è, la c' è la provvidenza!

Va benissimo, uscirà a dire qualche saccente, va benissimo: ma che volete che importi al sempre rispettabile pubblico di sapere tutte queste miserie? È proprio questo il tempo che gli uomini si badino queste arcadiche pastorellerie! Sì che trasanderanno per questo le enormezze de' Governanti di Francia e le ipocrisie di que' d'Inghilterra, o le contraddizioni di quelli di Prussia, e la guerra danese, e il Senato di Verona, e le esorbitanzo inquisitoriali di Monsignor Fransoni ecc. ecc.

Un po'di flemma, sig. saccente, un po'di flemma, e prima di sengliarmi adosso i vostri rimbrotti, sappiate che io rispetto troppo il rispettabilissimo pubblico per pretendere cho si preoccupi delle coso mie, e se questa volta mi son fatto lecito di ragionargli di una mia innocente passione, lo fu perchè questa foco sorgere nell'animo mio un disegno che mira a soccorrere ad un difetto essenziale della nostra città,

" E questo è ver così come io vi parlo "
Intanto ditemi in cortesia, signori miei, chi è di voi
che attraversando ne di canicolari le nostre piazze
e le nostre contrade, non abbia dello alla sua

# L'ALCHIMISTA

# POGLIO SETTIMANALE DI SCIENZE, LETTERE, ARTI, INDUSTRIA. COMMERCIO

L' ALCHMISTA si pubblica tutte le domeniche. Costa austr. lire 3 at trimestre. — Faori di Udine sino ni confini Flectere si nequeo Superos, Ackerontu movebo.

Le associazioni si riceyono in Udine presso la ditta Vendrama in Mercatovecchia.

Lettere e grappi seramo diretti alla Reduzione dell'Alchimista. Pei gempi, dichivrati como prezzo d'associaz., non pagasi affrancatura.

auste. lire 3. 50.

Un numero separato costa 50 centesimi.

MONSIGNORE ILLUSTRISSIMO E REVERENDISSIMO ZACCARIA BRICITO ARCIVESCOVO DI UDINE

Jacopo dott. Facen, noto in patria e fuori per scritti di medicina e d'agronomia e per l'animo generoso e per l'operosità infaticabile, mi spediva alcuni mesi fa un opuscoletto perchè fosse pubblicato in questo foglio settimanale. Ma ciò non consentendo la ristrettezza del foglio e l'argomento d'indole didattica e che domanda una continuata lettura, pensai fino d'allora di farne un' edizione a parte offerendone il frutto a qualche Istituto di pubblica beneficenza. L'opuscoletto fu impresso, ed io lo raccomando al Vostro nome, o Monsignore, sicuro che tutti vorranno cooperare volentieri a questa pia opera, sapendo che la sarà una prova novella di affetto reverente per Voi, angiolo della carità, padre dei poverelli.

Accogliete, Monsignore, con quella benevolenza ch'è propria dell'animo Vostro, la tenue offerta e destinatela a soccorso di quell' Istituto che più n'abbisogna ed è più caro al Vostro enore.

Udine 25 Agosto 1850.

C. GIUSSANI.

ALCUNI PENSIERI SULL' EDUCAZIONE DELLA DONNA

(Continuazione al N. 17)

Se la costituziono sociale fa si che le donne siano destinate generalmente ad altri uffici in paragene a quelli dello studio, noi crediamo però che anche questo sia un mezzo di sviluppare le loro facoltà dell'intelletto e del cuore, onde condurle a viemmeglio disimpegnaro i sacri doveri di figlie, di madri, di spose, e di econome avvedate e prudenti, e di educatrici alla lor volta della propria prote. Soltanto colui che non sa vedere nella donna meglio che uno dei tanti correttivi alle miserio della vita le rifiuterà quella scintilla di genio, e di grandezza d'animo che uno stolto orgoglio vorrebbe esclusivo retaggio dell' nomo f Se le Sincl, le Agnesi, le Bassi, le Michieli, le Cheron, le Sand e tantissime altre che di scionza, di valor letterario ed artistico disputarono la palma al sesso più forte, resteranno piuttosto come de-

coro e specchio del genere, tuttavolta provarono a chiare note, come un'accurata educazione diligente, e finita potrà più agevolmente rilevare le attitudini e le prerogative della donna. Perciò alla istituzione economica, si lavori manuali, ed agli studi delle arti belle, sogliono concomittarsi quelli della letteratura. Il difetto ed i vizi dell'insegnamento muliebre si yeggono spiccare viemaggiormente in questa parte per essoro appunto presso di noi di soverchio negletta. Giorgio Byron, nbbenché svisceratamente innamorato delle nostralibellezze, trovavasi costretto a ripetere, che le donne della sua patria superavano di gran lunga le nostre in fatto di coltura, mentre una inglese, oi diceva, vale in ciò quanto dieci italiane.

La base pertanto non solo delle lettere o delle scienzo, ma di ogni umana civiltà si è la lingua nazionale. Con quanta negligenza venga iusegnata presso questi istituti la nostra favella lo possiamo scorgere da ció, che al patrio idioma viene preferito lo studio delle lingue straniere. Si affaticano le giovinette a cinguettare alcune voci francesi, inglesi e perfino tedesche, senza che sappiano pria balbettare almeno la pura lingua gramaticale italiana. Questa è una degradazione del sentimento di nazionalità, è posporre una propria esistenza alla vergognosa imitazione dei forestiori. Dissi ultrovolte esser la lingua il termometro dell'indole e delle qualità di un popolo, cui fa d'aopo perfezionare coll'educazione di ambo i sessi. Ella è cosa quindi di grave momento che le zitelle vengano esercitate a parlare fra di loro con eleganza e purezza, e che un tal costume sia preceduto dall'esempio delle educatrici. Le donne sarebbero le prime a guadagnarvi, poiché avendo quasi tutto molto meno esercizio nel leggere, o nello scrivere degli nomini, debbono necessariamente mostrarsi assai più ritrose e meno franche di noi quanto trattasi di asare una lingua alquanto corretta. Il loro stilo epistolaro riuscirebbe più ameno ed affatto scevro di quegli errori, e di quella gonfiezza che tanto disdice alla sua naturale composizione. Tornerebbe utile del pari, che le allieve s'intrattenessero in ore prefisse a mo' di conversazione, in cui potrebbesi insinuare quel decoroso contegno e quella disinvoltura richiosta per ben figurare presso le colte e gentili adunanze, mentre le donzelle appena escite dai loro collogi si addimostrano assai gosso e per lo studiato atteggiamento, e per le ammanierate espressioni. Se le donne accustumassero almeno nelle loro veglie un parlare corretto, gioverebbero grandemente a divulgare l'uso del puro idioma, imperoccho gli nomini ed in ispecie i giovani alline di piacer loro si studierebbero in ogni guisa onde primeggiare per l'eleganza del linguaggio. Di amabilità e di grazia non mancano cortamente le signore di questi Stati, anzi vanno nominate ance presso gli stranieri, ma esse progrodirebbero d'avvantaggio se si rendessero dimestica la pura favella italiana.

Oltracció affine di erricchire l'intelletto delle

giovinetto con quelle cognizioni senza le quali riuscirebbo vana ogni coltura, od almeno assai infondata, dovranno applicarsi allo studio della geografia. E di fatti como fia possibile la vera intelligenza di alcuna opera sia pure scientifica, letteroria, religiosa o profuna senza aver almeno una elementare contezza della terra, del cielo, degii nomini e delle cose? Eppure abbenché venga riconosciuta l'utilità di questo studio, tuttavolta sembra che sia vietato porfino alle più cospicue dame, le quali amano meglio nelle conversazioni trattenersi sui loro vestiti ed addobbamenti, far sentire il suono del casato o delle ricchezze, piuttostochè cimentarsi al racconto di costumi, di vinggi, di belle arti, a cui se talvolta digrediscono, fanno tantosto palese una superficiale coltura, od una insipida estentazione.

In fine la storia chiamata a tutta ragione maestra di vita dev'essore il prediletto trattenimento della gioventà, la quale s'occups pinttosto di lettere più frivole, ed assai meno vantaggiose. Dapprincipio si dovrebbe por in mane alle fanciulle l'istoria sacra del vecchio e dei nuovo codico narrata con un stile facilo o placevolo al brevo intellette di quella prima età, Indi dalle storie dei popoli più colehri e più antichi, si proceda alle recenti ed alle patrie le quali ultime dovrebbero essor a pieno conosciute da ogni buon cittadino, e per nobilitare lo spirito coll'esempio delle virtà. e delle glorie de' nostri maggiori, ma più ancora per apprendere dalla fatale esperienza il germe di quel mule, che, quasi innestato nelle generazioni, pullula spesse fiate in mezzo a noi a perpetuare le lunghe sventure di questa infelice contrada. Si rammenti però di dar preferenza a quegli autori che meglio si addicono alla capacità muliebre, e che alla saviezza delle dottrine sanno accoppiare l'amenità della esposizione. Per ultimo sempre proporzionata ad ogni singola attitudino dovrà frapporsi l'applicazione a qualche scritto di belle lettere, o di scienze severe, ed eziandio ad alcun trattato di pedagogia per la futura educazione della prole. Per tal fine properrei alle nevelle spose le dotte pagino del nostro Tommaseo,

Oni torna pure in acconcio una breve riflessiono; se si debba o meno permettere, colle dovute restrizioni, alle giovani ineltrate nella loro educazione la lettura dei romanzi?

Molti nomini indotti o ruggiadosi, o intolleranti, che al somplice suono di questa voca si accigliano ferocemente, risponderanno ad una tale proposta con quel medesimo anatema con cui maledicono continuamente a questi libri, chiamandoli scutine d'immoralità e di irreligione. Noi pure conveniamo che una gran parte di questi volumi, in ispecie di oltremonte, dettati senza mente e sonza cuore bandiscono abbaglianti sofismi, affotti fuor di natura, massime pervorse, e scagliane non di rado su' di noi l'amuro disprezzo e le più ingiuste menzague. Tuttavolta è d'uopo riflettere che questa sorta di letteratura trovasi ormai divulgata presso tutti i popoli più inciviliti: che

## **TRANCESCA**

### RACCONTO DI D. BARNABA

XH

Nel salotto si vedevano quattro o cinque letti, e servivano esclusivamente pei mendicanti che desideravano passare la notte al castello. E questa ero un'opera pia, la cui istituzione dovevasi a l'ederico. Quella sera si trovavano nel satotto due individui soltanto: Francesca e suo figlio. Francesca vestita s' era gettata a disteso sur un letto, e bisognosa all'estremo di riposo e di calma dopo lante emozioni s' era addormentata.

Federico si avvicinò sulla punta de piedi al letto di lei : le approssimó il lame al viso ... la guardo, e la riconobbe. - Quanta traccia però vi aveva lasciata la syentura! Ella dormiva di un sonno placidissimo circondando colle amorose sue braccia il collo del fanciallo. Pareva che quell'innocente creatura si fosse addormentata nel bacio di sua madre, poichè i suoi labbriccini erano tuttora attacenti alla bocca di Francesca.

Federico depose il lume sovra uno stipo, che sporgeva accanto al tetto, quindi come compreso da devozione verso quegli infelici, piego lo ginocenia a terra, e allungò leggermente la destra mano di sovra alla testa della povera come invocando la benedizione del cielo su di lei. Mu per quanto egli usasse ogni possibile attenzione onde non destarla, pure ella si scosse, aprì gli occhi, e volgendosi moveva già la hocca per mandare un grido, allorchè vide Federico inginocchiato presso la sponda del letto che piangeva dirottamente.

la vederlo usci in un'esclamazione di sorpresa; ma ció che prima dettavale la paura, ora la consolazione e la gioja le spingevano sul labbro. Federico prontamente si portò l'indice della mano destra alla bocca a mò di crocc unde indicarle silenzio; ed ella circondandogli con ambe le braccia teneramente il collo pronunziò lenta queste parole: - Dio! li ringrazio: lu hai dalo un compenso a tutti i patimenti della tua povera! --

E abbandonata la testa sul petto di Federico si diede a piangere dirottamente per la gioja intensa di riabbracciarlo. Ella non credeva quasi a se stessa: stringeva Federico, lo baciava, confondeva il sospiro e il pianto col pianto e col sospiro di lui che tante amarezze le aveva costato, e che da tanto tempo, col più fervido voto che sapesse formare l'anima sua, desiderava.

Arighello frattanto che s' cra desto nello sciogliersi che fece la madre dalle sue braccia, levatosi a sedere, stava cogli occhi fissi fissi sulla persona che aveva d'iunauxi; non osava proferire parola, ma pure il suo cuoricino batteva fortemente, siccome avesse timore che quella persona, move affatto per lui, cercasse far onta alla sua buona madre, e nel tempo stesso sperando che Iddio in toro soccorso spedita l'avesse.

Dopo cessato quel primo e necessario sfoge d'affetti, Federico s' adagió sopra una sedia vicino al letto di Francesca, avendosi prima assicurato che i' uscio era ben chiuso a chiavistello dal di dentro. Francesca anchi ella si levò a sedere; e dopo avere taciuto qualche momento finchè si fosse calmata quella soave commozione, cominciò:

Quanto ho sofferto, mio buon Federico, quanto ho sofferto! Bocca umana non varrebbe a ripeterlo, ne la lua

mente è atta ad immaginarlo.

- Me ne fanno sede abbastanza questi cenci che cuoprono, infelice, i tuoi piedi ignudi, e più di tutto il tuo volto... oh ta sei paliida, sparula: hai perduti lutti i fiori della tua giovinezza.

- Oh! chi cammina fra i triboli della miseria, mio buon Federico, perde inevitabilmente i fiori e le rose del gaudio. però; anche io ho sofferto, sai. Non trascorreva un solo minuto che io non pensassi a te. Pregavo di continovo la Provvidenza per la tua felicità... pel tuo ritorno no, giacelte, a dirti la verità, disperavo di più rivederti. Ho fatto cercare di te, mentre gemevo nel fondo d' un carcere; ma coloro a' quali io avevo commesso di cintracciarti, o non si mossero, o non seppero rinvenirti. Pinalmente mio padre mi partecipò che la eri morta!... Oh! mia amica quanto ho penato! La voce dell'uomo non era atta a confortarmi; to aneleva il sepotero, come il cieco anela la luce; e la sola speranza che restava al tuo Federico, era quella di rivederti lassit. La immensità del cordoglio mi oppresse in modo da farmi perdere la ragione ... pe' mici frequenti delirj fu mi apparivi... mi apparivi nei sogni se pure io fossi tranquillo ... li parlavo, mi parlavi: ti stringevo al seno cosi ... così ... Dio!... Fosse mai un segno auche il presente?...

- On Federico! .. non parliamo più di sventure. Ti ho ritrovato io finalmente; adessa non ei separeremo mai più ... mai più : guai! ne morirei di dolore. Sarei morta anche prima ... ma ... vedi?....

B qui staccandosi da Federico, Francesca gli mostrrava suo figlio, che si gettò tosto fra le braccia della madre. E continuò.

Non lo hai ancora abbracciato?.. É tuo figlio, sai, tuo figlio, tuo figlio! Ho sopportata con pazienza la vita ho tollerate tutte le traversie con cui piacque al cielo di visltarmi, per lui... per tui solo,

Federico non poteva reprimere gl' impeti della gioja, e quella gioja istessa gli tornava fatale. Si alzò come dubitasse di sè, e di tutto ciò che vedeva ed ascoltava. Le sue pupille si appaunarono, la sua fronte si corrugo, stette alquanto incerto, come impietrito, guardando fissamente gli oggetti che gli cadevano sotto gli occhi; indi scuotendo la testa, e mormorando a bassa voce parole inintelligibili misurò tre o quattro volte il salotto per lungo e per traverso con passo concitato. Poi fermandosi tutto ad un trallo, e fatto pallido in volto siccome una maschera di cera: - É sogno, è sogno!.. - proruppe con forza. E si di-

resse frettoloso verso P uscio. Froncesca allora balzò dal felto, si precipitò su di lui, e ghermitolo per la veste, gli disse coll'accento il più risoluto: Non uscirai, non uscirai, Federico. Voglio che tu mi uccida prima qui a tuoi piedi; voglio che tu mi calpesti, che passi sul mio corpo... Oh Madonna, Madonna! misericordin di me! Era dunque destina che per cagion tua io dovessi ridurmi alla disperazione?.. Federico... Federico, guardami! — Una donna che ti ha amato, e ti ama quanto umanamente si può amare... Una donna che ha sofferto tutti i tormenti di cui è pieno lo inferno. se pure nell'inferno si può patire, quanto ho patito io sulla terra ... Una donna che in perduto tutto tutto... tranne l'onore... Una donna infine che tu con una parota sola puoi far cadere morta qui ... col dirle solo che non l'ami... oh! questa donna ha diritto di chiederti una grazia ... lu sacro dovere di ascoltaria. Federico, io ho un figlio, che è pure il tuo: se io manco, egli è solo sulla terra; solo, miserabile, senza nome, senza patria... lo crederanno tutti il figlio del delitto . . . Acconsentirai ta che la tua prole, la prole della tua Francesca porti innocentemente l'infamia scolpita sulla fronte? L'accon-

Queste parole furono pronunciate con tanta forza, e tanta risolutezza che fecero trasalire Federico. La povera si era posta ginocchioni fra la porta e lui; il suo sguardo aveva più del risoluto che del supplicante, ella era come convulsa, e stringeva fortemente tra le sue una mano di Federico della quale le venne fatto impadronirsi quando gli si prostrò d'innanzi. La sua fisonomia serhava lutia l'impronta della disperazione, e sconvolta da quel terribile contrasto di passioni, non era più atta a discernere, a riflettere.

sentirai?....

Federico dopo avere alquanto esitato, cominció ad intenerirsi, e pianse. Quelle lacrime furana un farmaco il più salutare per lui, giacche a poco a poco riprese la sua ragione smarrita per un' istante nell'eccesso di una gioja trappo intensa. Egli sollevò la povera, e colla mano piego amorasumente la testa di quella infelice al suo petto La condusse in quel dolce alteggio vicino al letto, e sedutosi di bel nuovo, e costretta Francesca a sedere sovra le sue ginocchia la bació sulla fronte dicendole:

 Francesca, ti ricordi la prima volta che le mie labbra si posprono sulla tua testa?.. lo feci la loda della tua chioma, allora, E' mi sembra però che la sia tuttora lucida e bella come quel di. Erano le cose più care che io mi avessi al mondo: gli occhi, e la chioma di Francesca.

E seguitava a baciarla, a carezzarle colla mano la testa, e a dirle parole tutte tenerezza tutte affetto. Francesca unsava, singhiozzava, e pareva volessa immedesimarsi in Federico collo stringerlo appassionatamente al seno, e corrispondere con ogni maniera di gratitudine alle dolci premure che ei le dimostravo.

Frattanto Arighetto, disceso dal letticiuolo, crasi approssimato a sua madre, e afferratola pel vestito onde a lui si vogliesse:

Mamma, le disse, chi è quel signore che ti fa tanto

male, e che lu non vuoi lasciar partire? – È tuo padre; – rispose Francesca; e scioglicadosi da Federico, prese il fanciullo sotto le ascelle, lo alzò, e a lui lo presentò che ricevutoto nelle sue hraccia lo strinse a se con tutto il trasporto. È guardandolo fissamente in volto: - Si, mio figlia, mio figlia!... proruppe con accento animato. - Tu fosti il conforto di lua madre nelle suc traversie... sarai pure la consolazione, e il sostegno di luo padre nella sua vecchiezza

E il fanciullo soggiungeva:

lo ho pregato ogni sera per le il buono Iddio con mamma. Mamma mi diceva sempre che ti amava tanto, tanto....chè tu cri molto buono : non fare più male a mamma, le ne prego.

Prancesca si era pienamente tranquillata: Federico anch' esso. Cominciarono a vicenda il racconto della loro storia, e dei patimenti trascorsi. Arighetto, stava a bocca aperta, intento a guardare suo padre; ma il sonno tornò nuovamente a gravare le sue innocenti pupille: onde celi pensando che i discorsi de' suoi genitori tirassero in lungo; montò sul letto e subito dopo s'addormiva in pace.

Erano le due dopo mezzanotte, quando Federico useiva dal salotto de' poveri. (continua)

#### I due corrispondenti

Il signor G. D. corrispondente del Friuli ha voluto dare una lezioncella al signor D. G., corrispondente dell'Alchimista, col testo cristiano ed umanitario: istruire gli ignoranti. Ora, il buon Cividalese che fa lieto viso al faglio settimanale riugrazia di tutto cuore il cittadino di S. Vito che mostra di essere molto addentro nei fatti passati, presenti e futuri della Camera di Commercio di Udine, ma non è punto o poco pentito di quello parole cadategli dalla penna in proposito della tassa dei filandieri. L'abuso notato è una verità, e potrebbe citare nomi e chiaccherere e lungo, ma molto a lungo, su altri abusi che nell'anno delle riforme non si deggiono tollerare. Fare, abolire e riformare le leggi sulle tusse commerciali, non sa neppur egli se sia nelle attribuzioni della Camera amora; ma egli non poteva conoscere quanto si era pensato e proposto (inter maros) due anni addictro dalla Camera vecchia nell' Ufficio della Congregazione Municipale di Udine. Il buon Cividalese dell' Alchimista e l'Alchimista godono d'essersi incontrati nell'identica idea e d'aver manifestato questa volta almeno un identico pio desiderio, desiderio non inutile finche non verro attivato. Fino ad oggi nulla si fece, nulla, nulla. Dunque si prega la Congregazione Municipale, la Camera di Commercio o chi é in grado di fare qualcosa su questo argomento, a non permettere che sia sempre un pio desiderio il riformare le tasse dei filandieri in un modo più conforme all'e-

#### Gli nomini delle ore

I due poveri giganti (nemici dell'ozio) attendono con impavienza il giorno della loro installazione, e sono molto in collera con chi non scope proporzionarne la molle ed il peso specifico alla macchino che ad essi servirà di forza motrice; poiché è codesto il motivo della lunga dimora che fanno tra noi, popolo di pigmei. Esposti, come furono, all' osservazione minuziosa e alle risate del rispettabile pubblico, aspettano di essere collocati al loro posto, da dove lanceranno sguardi di ironia e di disdegno sulla turba pedestre a cui dovranno enumerare le ore di vita, il prolungamento della noja o del piacere o del dolore. Noi speriamo che osservati dal basso in alto faranno più buona figura (poiché i difetti di chi è collocato in alto synniscono spesso all'occhio dell'umile osservatore), quindi chiediamo che il lavoro si compia al più presto possibile, poiché fra tante incertezze sarà pur una consolazione il sapere che ora è.

## IL GRANO-TURCO E LA POLENTA

Opuscolo che si vende a beneficio di un Pio Istituto della Città di Udine

Sotto il velo dello scherzo l'autore di questo opuscolo ha cercato di nascondere il frutto dell'istruzione popolare. Egli narra le origini storiche e naturali del Grano-turco, di questo prezioso cereale che si è oggimai universalizzato in pressochè tutta l'Europa meridionale, narra la manipolazione della Polenta, che forma al giorno d'oggi l'alimento quasi esclusivo di gran parte del basso popolo ed è ammessa non di rado eziandio alle mensi signorili. Il genere di poesia scelto dall'autore si addatta assai bene all' argomento, e sarebbe opportuno che in Italia (dove la poesia ha un suono caro all'orevchie del Popolo) gli scrittori profittassero più spesso di questo messo pótente per divulgare le grandi verità della morale, dell'economia, delle scienze sociali. Alla poesia seguono alcune note illustrative che risguardano la storia, l'agronomia, le scienze naturali, come pure alenni cenni biografici di quegli uomini che in questi ultimi anni, e specialmente nelle Provincie Venete, si resero benemerili per istudj agrarii.

L'opuscolo costa soli Centesimi 60,

Invaricati della vendita del medesimo sono la Ditta Vendrame in Mercatovecchio, il sig. Angelo Ortolani librajo-editore e il sig. Cipriani Filippo.

Il nome di chi avrà fatto aquisto di una o più copie, e avrà così cooperalo alla pia opera, sarà pubblicato in apposito supplemento del gior*uale l*'Alchimista.